#### ASSOCIAZIONI

ME

ecetti di

ai cani da

specie d

ere e pro

 $\mathbf{gante}_{00}$ 

Appund A

IR A

a fabbro

elleute e

amigha,

ant. 12;

gervi a

ZUCCaft

Annue

etti e s

colle rep

, coi m

me figur

agine,

annum c

ernel

può ne

Branca i

. La 602

costa soli

esso l'u

Udine.

oro pratta

, ECC

ISMO.

possiedel

ATTIE

Ailano.

ita a a

oltre

icolo

iglie.

inge

ante J

തെയ്

 $\mathbf{mo}$ 

(C)

la d

# GIORNALII DI UDINI

E DEL VENETO ORIENTALE

INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent. 15 per linea. Annunzi in quarta pagina cent. 10 per ogni linea o spazio di linea. Per più inserzioni prezzi da convenirai.

Lettere non affrancato ron si ricevono nè si restituiscono manoscritti.

Il giornale al vende all'Edicola dai Tabaccai in piazza V. E., in Mercatovecchio ed in Via Daniele Manin.

#### Unità ed unificazione.

arretrato . > 10

Dacchè venne proclamata l'unità politica e legislativa dell' Italia passarono degli anni; ma non si può dire che ancora sia completata quella unificazione, che sarebbe un vero consoli lamento di questa unita, che si mostrasse tale non solo all'interno, ma anche rispetto all'estero dove altre Nazioni, anche se l'hanno accettata diplomaticamente, si mostrano ancora taluni tanto gelosi di essa, che affettano sovente di non crederci, e che ne desidererebbero uno scom pigliamento, desiderio che se anche non sarà mai più un fatto, pure c'indebolisce di fronte a quelli che non vorrebbero averla e che sperano in nuovi fatti che almeno permettano ad essi di non ammetterla per definitiva ed indistruttibile.

Noi, meditandoci sopra seriamente, dobbiamo dire, che per raggiungere questa unificazione resta ancora da lavorare molto per parte dei veri patriotti per codesta scopo di nazionale importanza.

Non vediamo noi tutti i giorni, se anche abbiamo degli alleati cointeressati, per conto proprio, a codesta unità che p. e. il capo dell' Impero poligiotto che adesso se ne avvantaggia, come di una tutela sua propria, non ha ancora il coraggio di andarlo a dire francamente a Roma? Noi non abbiamo nessun motivo di temere certe velleità da quella parte, chè piuttosto sappiamo di essere una guarentigia della esistenza di quell'Impero minacciato dal panslavismo, cui non vorremmo di certo vedere assidersi fino nella Dalmazia, come è un ereditario disegno della sua politica. Ma non vediamo tutti i giorni sorgere dalla pretesa Nazione latina, quale è la Gallia, delle manifestazioni contro la nostra unità? E non sono di quelli in Italia che, a tacere dei temporalisti, anche certi altri loro alleati, quali i nemici delle istituzioni colle quali si è fatta, che cospirano con essi perchè seminano, per i loro falsi ideali, delle dissensioni che indebolirebbero la Nazione nostra?

Certamente l'Italia in questi anni parecchi si va unificando nell'esercito e nell'armata e fece dei progressi in questo senso anche colle sue ferrovie ed i suoi figli strinsero delle parentele nelle parti del nostro territorio anche più lontane tra loro. Ma quello che gioverebbe alla nostra unità e la rafforzerebbe anche rispetto alle potenze rivali sarebbe di lavorare d'accordo alla

unificazione degl'interessi tra le popolazioni più tra loro lontane della grande Patria.

Abbiamo veduto troppe volte, massime negli ultimi anni, prodursi dei perfino eccessivi accentramenti amministrativi; ma non è quest'opera inconsulta, che rende piuttosto più lenta la amministrazione, quella che meglio giovi alla solidarietà di tutti i Popoli, ai quali piuttosto si dovrebbe dare, preparandolo con una radicale e definitiva riforma, quel governo di sè, che educhi tutta la Nazione alla vita pubblica.

Anzi le stesse leggi fatte per tutti sono spesso male interpretate da coloro, che vivendo o nel centro, o nella propria Regione, non conoscono abbastanza le diversità delle condizioni delle altre, per cui co leste leggi unitarie non sanno nemmeno applicarle.

Perchè questa conoscenza si acquistasse più presto dagli uomini politici e dai capi amministrativi, vorremmo anzi che rappresentando talora ed amministrando altre Regioni nel centro avessero occasione di meglio conoscerle s di far sentirs per conseguenza la loro voce nei centri legislativi, onde si potessero così fare meglio le nuove leggi e correggere certi difetti di quelle già fatte, ma non sempre bene applicate ed efficaci. Vorremmo poi, che si studiassero seriamente tutte le cose da farsi per ottenere la sopra accennata unificazione degl' interessi, come sarebbe appunto p. e. il caso del porto nazionale da aprirsi in questa estremità del Regno e che gioverebbe a molte altre, a soprattutto a ridare una vera corrente commerciale a quell'Adriatico, che senza di questo potrebbe divenire un golfo germanico-russo più che italiano, come lo era al tempo di Roma e della Repubblica di Venezia.

Certo tutti gl' Italiani hanno il sentimento della loro italianità ed anzi lo dimostrano spesso p'ù nelle colonie all'estero, dove si sente di essere più che originarii dell'una o dell'altra Regione italiana, prima di tutto Italiani, come lo si vede anche nelle Camere di Commercio e nelle scuole italiane all'estero ed in tutte, le commemorazioni dell'unità della Patria italiana. Ma il sentimento non basta, e ci vuole anche l'opera meditata ed applicata allo scopo della unificazione degl' interessi.

Vorremmo quindi che nelle prossime elezioni si pensasse a codesto come ad una delle cose di cui la Nazione si debba con piena coscienza di quello cui le incombe senza ulteriori indugi di operare. Una Nazione che per molti anni divisa e priva di ogni libertà ed abbandonata ad una tale inerzia che ne produsse la decadenza, non può risorgere davvero che con un simile meditato e costante lavoro di tutta la sua parte più intelligente ed amante della Patria che debba riprendere un posto degno della sua storia e della sua posizione che la fece due volte centro del Mondo civile.

P. V.

#### Un discorso elettorale a Palmanova

si terrà la domenica prossima, del quale abbiamo ricevuto così l'annunzio:

#### DOMENICO GALATI

parlerà agli elettori il 2 novembre alle ore 3 pomeridiane, in Palmanova nel teatro sociale Gustavo Modena.

A noi, come lo abbiamo detto in genere per tutti i candidati alla Deputazione, piace che invece di parlare ai loro amici E qualche desinare, i candidati invitino gli elettori, che sieno ad essi favorevoli, o meno, ad ascoltare il loro programma ed anche le risposte cui essi sapranno fare alle loro domande. Il Galati, come nuovo caudieato del Collegio, si dichiara pronto all'una cosa ed all'altra. Se siamo bene informati egli fara poi una gita a Latisana, Codroipo, San Daniele per poter rispondere sui luoghi alle domande degli elettori. Così, egli che sposò per sè l'idea di far valere in Sicilia ed a Roma la grande convenienza ed utilità per le parti estreme del Regno e per tutta la nostra costa dell'Adriatico di aprire come porto nazionale il vasto e profondo bacino, che sta a Lignano laddove sbucca il limpido Stella, potrà far sua l'altra idea del senatore Pecile e del Giornale di Udine, che la ferrovia Casarsa-Gemona abbia da passare il Tagliamento di fronte a Spilimbergo e poi a San Daniele passando dappresso alle cadute del Ledra-Tagliamento che potranno servire ad altre industrie, i cui prodotti andandovi per mare trovino esito non solo in Sicilia ma anche sull'altra sponda del Medi-

terraneo. Codesti grandi interessi nazionali

ma di quasi tutta l'Italia. Non basta che il canale ci sia; ma per questo canale bisogna andarvi con navi ed uomini proprii, bisogna avere qualcosa di proprio da poter vendere agli orientali, e trovare qualcosa altro da portare dall'Oriente per l'Italia e per i paesi transalpini. Chi approfittò più di qualunque altro del canale di Suez, se non quegl'inglesi che prima lo avversavano, a ciò appunto perchè avevano tutto questo in maggiore misura di tutti i popoli più di essi vicini al canale?

Ha Venezia un naviglio proprio con proprii marinai; ha molti de' suoi figli conoscitori dell'Oriente, o stabilitivi con agenzie proprie, ed altri nell'Europa centrale e settentrionale, che curino con quelli d'avviare a questa parte tutta quella corrente dei traffici che le può venire? E se non ha tutto questo, si è ancora messa almeno sulla via di ottenerlo con meditato proposito?

E qui importa soprattutto di non farsi un'illusione sulla sorte futura delle piazze marittime, anche le più ben collocate, nell'attuale e futuro andamento del traffico mondia!... Se volete saperne qualcosa, domandatelo a Trieste, che pure prese il posto di Aquileja per il commercio transmarino coi paesi transalpini che le stanno alle spalle. La stessa Trieste guarda con giustificato hanno bisogno di essere sostenuti anche nell'altra estremità dell'Italia da chi vi è nato a li comprende, affinchè non si dia ad essi la molto minore importanza d'interessi affatto locali. Ed è per questo che noi abbiamo accettato una candidatura, che li possa far echeggiare con vigore ed insistenza dalle Alpi all'estremo lido della Trinacria.

Se noi abbiamo in molte pubblicazioni dell'ultimo quarto di secolo voluto dimostrare la importanza dell'Adriatico e di questa estrema regione
nord-orientale per l'Italia del presente
e dell'avvenire, non fu che per ritrarne
le logiche conseguenze delle osservazioni, degli studii e delle opere di quell'altro mezzo secolo che passò nella
storia del passato.

Noi in Italia abbiamo fatto la prima parte sotto le ispirazioni del sentimento e dell'entusiasmo patriottico; ma poi quasi stanchi del molto fatto, plaudendo a noi stessi ci siamo accasciati, senza pensare che un po' di riposo necessario non doveva essere ch: meditazione del da farsi dappoi; ma la Sicilia, che diede il segnale del risveglio del 1848 ed il Friuli a cui si diede l'appellativo di forte, possono uniti da comuni interessi anche simboleggiare l'opera novella che ci attende ed iniziarla nel più largo senso.

Tornando al discorso elettorale del Galati del 2 corr. conchiudiamo, che l'ora delle 3 fu prescelta, perchè la più commoda per condurvisi e tornare colla ferrovia a quegli elettori, che vorranno sapere come la pensa sulla cosa pubblica il candidato Domenico Galati.

P. V.

#### Esplorazione della Groenlandia.

Il governo danese ha stanziato 180,000 corone, pari a 250 000 lire, per la esplorazione delle coste, ancora sconosciute, della parte orientale della Groenlandia.

La spedizione partirà nel maggio del 1891 da Copenaghen e ritornerà nell'estate del 1893.

Il piano di questa spedizione è stato partecipato dal capo di essa, capitano danese di marina C. Ruyder, alla Petermann's Mittheilungen, a comprende

In duplice compito:

1. Esplorare accuratamente il fiordi
Francesco Giuseppe, nel cui interno
non potè penetrare la seconda spedizione tedesca del polo Nord, e quindi
esplorare la costa limitrofa sino al
capo Drewster, oltre 17° di latitudine
settentrionale.

2. Esplorare ed esaminare accura-

timore al suo avvenire, sebbene dotata di una grandiosa navigazione a vapore ed abbia fatti suoi proprii i marinai veneti di un tempo della Dalmazia, delle isole del Quarnero e dell'Istria. Dovete notare questo fatto, che le

Dovete notare questo fatto, che le nuove celeri comunicazioni per mare e per terra, le ferrovie, la navigazione a vapore a grande distanza, il telegrafo elettrico, hanno bensì accresciuto ed accresceranno sempre più il traffico di transito di certe piazze marittime bene collocate per questo; ma che hanno servito e servono sempre più a sopprimere le mani intermedie nel commercio, le piazze di deposito e le speculazioni di compra e vendita fatte da queste per i punti di derivazione e di spaccio.

Oramai ferrovie, navigazione a vapore di lungo corso e regolare, e telegrafo elettrico tra tutti i punti più
importanti del globo, fanno si, che il
commercio anche tra i paesi più lontani
sia già e divenga ogni giorno più il più
diretto. Aspettate un poco e vedrete
questo fatto, avvanzato già di molto,
portarsi fino alle ultime sue conseguenze
colle stazioni marittime delle ferrovie
e dei piroscafi, che sovente appartengono ad una stessa Compagnia, od a
Compagnie nelle quali i principali interessati sono sempre gli stessi. Pensate,
p. e., che le ferrovie dell'alta Italia,

tamente la parte della costa orientale della Groenlandia, situata a mezzogiorno di Scocesby-Sund, sino ad Augmagsalik, ossia un tratto di territorio dal 73° di latitudine settentrionale, sino al 66, il quale è ancora affatto sconosciuto.

Si ritiene che si scopriranno qui dei fiord simili, per grandezza e profondità, a quelli situati più a settentrione, e che esista una via di comunicazione dal mezzogiorno sino alle baje dello Scoresby-Sund.

La spedizione consterà dei tenenti di vascello Ruyder è Vedel, del prof. Bay e di altri sei ufficiali, scienziati, medici, ecc., oltre l'equipaggio, in cui vi saranno due groenlandesi.

La spedizione porterà seco tre battelli, una casetta scomponibile, osservatorii, slitte, tende, istrumenti scientifici, viveri pur due anni, ecc.

#### Gli eserciti francese e tedesco:

La Paix pubblica uno stato comparativo delle forze degli eserciti francese e tedesco.

In tempo di pace l'esercito francese nel 1890, conta 25,896 ufficiali e 508, 649 uomini di truppa; nel 1891 comprenderà 26,934 ufficiali e 520.540 uomini.

L'esercito tedesco nel 1891 si comporrà di 20,285 ufficiali e di 507,268 uomini.

La gendarmeria e gl'impiegati militari non sono compresi in queste cifre. In tempo di guerra la Francia avrebbe

2 milioni di nomini dell'esercito attivo.
Un milione e 22,000 nomini dell'esercito territoriale, 762,000 nomini della
riserva dell'esercito territoriale.

Totale generale 3,784.000 uomini.
Però, fino dall'anno 1891, grazie alle
nuove leggi, essa potrà mobilitare 4 milioni di uomini completamente istruiti
nelle armi.

Quanto alla Germania, se oggi si effettuasse una mobilitazione, essa non
potrebbe mettere in linea che circa
3,100,000 uomini, poiche la cifra da
ussa accusata di 3,550,000 non si compone interamente di uomini istruiti nelle
armi.

#### Un battellino elettrico.

Nella darsena di P. Ticinese, a Milano, è stato varato un battellino elettrico della Società Elettrica industriale franco-italiana di quella città.

Esso misura una lunghezza di m. 7.50 ed una larghezza di m. 1.50. Vi possono prender posto più di una dozzina di persone. L'elica è messa in moto da un motore Immisch, che ha la forza di un cavallo e mezzo, e che riceve la corrente da una batteria di accumulatori posti sotto i sedili. La velocità del battellino si ragguaglia a 14 chilometri all'ora, ma, se si aggiungono altri 40 accumulatori, il battellino, può percorrere più di 20 chilometri all'ora. Il movimento dell'elica viene invertito pel cambianiento di marcia, da un opportuno commutatore.

quella da Trieste a Vienna, con molti rami laterali, quella da Marsiglia a Parigi, con altre pure laterali, e questa di Venezia, e la navigazione a vapore da questi porti al Levante, e molte miniere di carbon fossile interne, appartengono presso a poco alle stesse grandi potenze del traffico mondiale. Pensate che con una grù delle più perfette si potrà sbarcare dal piroscafo nei vaggoni e viceversa in brevissimo tempo ogni merce; e vi persuaderete che le piazze marittime, con tutto l'incremento dei transiti che si fanno d'anno in anno maggiori per le più bene collocate, non saranno che oziose spettatrici di questi sbarchi ed imbarchi certo non disutili, ma pure di poco compenso per esse, ove i loro abitanti non abbiano ben altra parte in questo movimento. Nè, se il riscatto delle ferrovie fatto dal Governo nazionale e la sperata unificazione nel servigio nell' interesse del commercio, tolgono il monopolio delle Compagnie, torranno la nnova maniera di traffico diretto anche tra paesi lontanissimi.

Adunque, se Venezia vorra avere la parte sua in questo commercio e nei rispettivi guadagni, bisognera che abbia un naviglio proprio, come se lo fece Genova, che mandi i veneziani ed i veneti a trafficare con esso in paesi lon-

#### APPENDICE

## VENEZIA E IL SUO AVVENIRE

del dott. PACIFICO VALUSSI s. c. del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti

111

La voglia d'illudersi, come negli individui, è anche nei popoli, avvezzi
spesso ad aspettarsi molto dalla Provvidenza, e dimentichi di provvedere a
sè, facili a considerare il merito dei loro
maggiori come proprio e tardi a prendere un partito nelle mutate condizioni
in cui si trovano.

Una delle illusioni de' veneziani di oggidi, che amano d'illudersi è questa, che tornata Venezia ad essere una piazza marittima di un grande Stato, ove il Governo prenda cura di migliorarla con certi lavori, nell' interesse generale dell' Italia, il traffico marittimo si venga rianimando da sè: di che ne potrebbe far prova questo medesimo mandarvi i suoi piroscafi la Compagnia inglese detta Peninsular and oriental, ed il venime altri sovente dall'Inghilterra con carbon fossile, appunto per i vapori, le fer-

rovie e le officine. Non si può negare che questa affig-

enza di vapori anche stranieri non dia qualche apparenza di moto al porto di Venezia, e che non le giovi in una certa misura. Allorquando molti dicevano, vergognosi che altri facesse in casa propria: L'che non facciamo da noi? chi scrive queste pagine, desiderandolo infinitamente, ma non credendolo per il momento possibile, altrimenti che a parole, ebbe ad esclamare a' suoi amici veneziani: " Lasciate che gl'inglesi v'ın-« segnino almeno la via dell'Oriente, « e ponetevi al loro seguito, se non vi « sentite ancora di poter ritentare da « soli quelle vie, dove tanta gloria e « ricchezza e potenza vi mietevano i vo-« stri antichi. »

Si, Venezia è un porto, per il quale deve passare una corrente di traffico internazionale maggiore dell'attuale, una volta che sieno aperte tutte le più brevi e commode vie coll'Europa centrale attraverso alle Alpi venete, e che le regolari comunicazioni con una navigazione a vapore coll'Oriente, sieno stabilite con questo porto. Ma non conviene illudersi troppo, che fatte le ferrovie ed attuata questa navigazione tutto sia finito, o basti questo ad apportare a Venezia dei traffici che le sieno di grande profitto. Anche il canale di Suez fu per un certo tempo una illusione di Venezia non soltanto,

#### PREVISIONI

sulle prossime elezioni.

Scrivono d: Roma alla Parseveranza: « Da certi discorsi e da certi sfoghi raccolti noi pressi di qualche gabinetto, dove si suole custodire meno cautamente la riserva, apparisce che gli amici del Ministero non si pongono in assetto di battuglia con la desiderata energia, ed il lavoro delle Associazioni e dei Comitati politici ministeriali non procede con eccessiva foga. I soli radicali operano con grandissima lena: e fuori del partito loro prevalgeno le liste cosidette di conciliazione, sulle quali vecchi deputati cercano appoggiarsi scambievolmente e riuscire anche se intenzionati diversamente verso il Ministero ed auche se appartenenti ad opposto partito.

Stando dunque alle relazioni prefettizie, molti sono i candidati che si ripresentano o si mettono per la prima volta innanzi agli elettori; si tratterebbe di circa duemila, che tentano entrare in iscena: ma fra questi, salvo eccezione di un'ott'antina de' nuovi, sono i vecchi che hanno quasi sicura probabilità di tornare alla Camera.

Sicchè, giusta le informazioni arrivate al Governo fino ad oggi, le elezioni darebbero una Camera diversa da quella passata, per circa ottanta deputati; sui quali una quindicina aumenterebbero la coorte radicale. Ed è positivo che i nuovi riusciti, o monarchici o radicali, saranno quasi tutti avversari del Ministero.

La massa promette adunque una maggioranza di eletti fra coloro che sono o si fanno credere ministeriali. Ma bisogna vedere se parecchi fra essi manterranno questa fisonomia dopo aperta la Camera: e certuni, badate bene, dicono già di non farlo, tantochè va estendendosi la credenza che, cominciate le sedute parlamentari, l'on. Crispi si troverà affrontato anche da parte di alcuni, e forse non pochi, fra coloro che vinsero la battaglia nel segno di lui.

Come vi ho detto, il Ministero non calcola oltre ad una quindicina i nuovi radicali che entreranno in Parlamento, nè io ritengo che il calcolo sia sbagliato. Però v'è un pericolo : che cioè fra repubblicani, socialisti e irredentisti raccolgano nella somma totale un considerevole numero di voti. Inquantochè si sa che talune fra le loro più spiccate candidature, quella dell'onor. Imbriani per esempio, avranno il suffragio anche di una parte degli scontenti non radicali. A Roma, per dirne una, se l'on. Imbriani si presentasse, otterrebbe una notevole votazione, e forse l'elezione, insieme a candidati -fermamente monarchici come gli onorevoli Antonelli e Siacci. Gli è che in più d'un Collegio si mostra la tendenza di erprimere l'avversione contro il Presidente del Consiglio, sia pure votando queste candidature di protesta; salvo poi a schierarsi in favore del candidato costituzionale, quando il radicale o l'irredentista eletto abbia optato per il suo più naturale Collegio.

Il che significa che la riuscita dei candidati — protesta in più Collegi, al primo scrutinio, non vorrà dire che il numero dei radicali rimanga con l'elezione che succedera : ma l'impeto non potrà essere rattenuto, e lo scrulinio di lista contribuira ad avvalorare momentaneamente opinioni e principii che gli elettori non professano, ed a confermare la scarsa pratica delle nostre popolazioni al vivere libero.

La nota dominante è, vi ripeto, la grande indifferenza. Allo strabocchevole: numero dei candidati non corrispondono ,, menica, continuano i disordini.

tani, come fauno i liguri, oram i padroni della navigazione nell'America meridionalo, e già avviati nel lontanissimo Oriente, che in quei lontani paesi transmarini che più hanno da dare e da ricavere dall'Europa continentale. che può scegliere Venezia a piazza di transito, abbiano i veneziani le loro proprie agenzie e case di commercio, e che altre ne abbiano bene addentro sul Continente che corrispondano con queste, che cerchino di aver daccosto un territorio di produzione industriale, che offra ai vapori suoi, i quali vanno a prendere ben' lontano materie prime, o prodotti di consumo europeo, un carico di andata.

Senza tatte queste condizioni, biso gnerà las legnarsi ad essere piuttosto spettatori che non attori nel traffico transmarino e transalpino, per quanto bene collecato sia il porto di Venezia, e per quanto il compimento della rete ferrovitria nel Veneto, al quale abbiamo diritto e dovere di far si che si provveda, possa migliorarne le condizioni. La stessa Compagnia peninsulare non vede essere scarsi i suoi profitti, perchè, pure portando i generi coloniali, i cotoni ed altre materie prime dall'Egitto e dalle Indie, non trova, a Venezia un carico sufficiente di esportazione per quei medesimi paesi, senza di

l'attività e l'impegno degli elettori, eccetto in alcune provencie della Lembardia e del Mezzog orno. Ne. campo elettorale regna tuttora una v cchia st.mchezza, un apatico languore, e pochi sono finora i luaghi dove si affilami la armi per la lotta pur tanto aspettata. »

#### Un episodio della vita marinara di Michele Razeti.

Noi abbiamo già dati alcuni cenni biografici di questo valoroso, e dell'episodio del Re d'Italia, tanto enorofico per lui. Ciononostante, ci piace riprodurre ciò che Jack la Bolina ne scrive nel Fanfulla:

« Il comandante della Confienza, Michele Razeti, capitano di fregata, è disceso pochi giorni fa nel sepolero.

« Col grado di guardiamarina egli imbarco sul Re d'Italia, il 20 luglio 1866, quando l'Erzherzog Ferdinand Max percosse collo sprone il fianco sinistro del Re d'Italia, Michele Razeti. che era sul casseretto, vedendo affondare la nave, e temendo che per il movimento angolare dell'alberatura la bandiera nazionale, alzata al picco di mezzana, cadesse sulla prora della nave austriaca, e dagli austriaci fosse presa e tenuta a guisa di trofeo, ammainò la bandiera stessa, e raccoltala la butto nel mare, dove poscia egli atesso si slanciò a nuoto. Questa la vera versione; vera inquantochè narratami in quei termini dal Razeti stesso, allorquando egli ed i compagni suoi furono salvati dalla fregata Principe Umberto. comandata da Guglielmo Acton, sulla quale avevo l'onore di essere uno dei quattro luogotenenti.

4 L'atto valoroso ed intelligente non isfuggi all'ammiraglio Teghetoff. Questi, che, se non aveva l'ingegno strategico di Tourville, aveva però animo generosissimo ed aperto ad ogni manifesta. zione di valore soldatesco, menzionò l'atto del guardiamarina italiano nella relazione della battaglia, che spedì all'Imperatore, che fu poscia resa di pubblica ragione, e che si legge nell'Archiv fur Seewesen. In seguito, a pace fatta, si volle informare del nome del giovane ufficiale, e gli diresse una lettera lusinghierissima.

« Custode amoroso delle memorie della fanciullezza della marina italiana, ho voluto qui metter le cose a posto, e ricordare questo nostro recente morto, il cui nome, a mio credere, starebbe bene inciso su lapide nell'Accademia navale di Livorno.

« Là, presso a quella cho ricorda lo Zavagli, essa sarebbe perfettamente a suo posto. »

#### L'Olanda senza Re.

Gli Stati Generali d'Olanda con 109 voti contro 5 deliberarono che il re, per le sue condizioni di salute, non è in stato di governare.

Il Consiglio di Stato venne investito contemporaneamente dei poteri sovrani.

#### La Famiglia reale a Roma.

Dicesi che per il 15 novembre la Famiglia Reale sarà a Roma.

#### Ciò che succede in Svizzera.

A Lugano si è ristabilità la calma. Si attendé il 280 battaglione, bernese. A Friburgo, dopo la giornata di do-

cui il profitto della navigazione viene ad essere dimezzato? Il naviglio a vapore meno di quello a vela, al quale tende a sostituirsi anche nei viaggi molto distanti, può sopportare di navigare a vuoto o nell'andata o nel' ritorno. Lo stesso transito insterilisce, laddove non si ha il doppio trasporto e materie da vendere in grado presso a poco pari che da comperare, o da trasmettere ad ogni mod . Ciò appunto spiega perchè gl'inglesi hanno potuto meglio di tutti gli altri popoli d'Europa, in apparenza più bene collocati per il traffico orientale, prendere per sè la massima parte di quello che si fa attraverso al canale di Suez. Essi sel sanno, e perciò appunto prendono tutte le precauzioni per assicurarsi la navigazione del canale, e per dare un incremento di produzione al loro impero indiano, colle ferrovie e coi canali d'irrigazione; e fecero di Singapore il portofranco dell'Oceano indiano e presero possesso di Hong-Kong alle porte della Cina per appropriarsone il traffico.

Non Venezia soltanto, ma l'Italia intera, se vorrà avere la sua parte in questo traffico, bisogna che abbia, sull'Adriatico come sul Mediterraneo, un naviglio ben:grande con; marinai e speculatori suoi proprii, un vasto territorio industriale in casa, o dappresso,

#### LOSCHI AFFARI D'AFRICA Il desset to Livraght.

Dille notizia che si leggono nei giornali, speci ducente officiosi, sembra che ore tentis de rabilitare i condannati Accad & Kintibaj.

Noi non possiamo formarci ancora un retto gulizio, fra tante disparate notizie, su questi scandolosi fatti che accadono nella nostra colonia africana; è certo però che qualche cosa di ben grave deve esserci sotto.

Ricordiamo che il richissimo Mussa el Akkad, che ora si vorrebbe riabilitare, fu compromesso nello stragi di Alessandria nel 1882, e fuggi dopo la occupazione inglese.

Le informazioni sull'avvocato C1gnazzi non sono troppo buone, ma il tenente dei carabinieri Livraghi ha ottimi precedenti e ripugua ad ammettere, che un distinto ufficiale abbia potuto rendersi reo di zioni tanto vigliacche.

Ciò che devesi però altamente deplorare è la sun fuga, dopo aver data la parola d'onore ad egregi colleghi ch'egli compromise.

Circa alla sparizione del Livraghi, avvenuta a Milano, troviamo nella Lombardia i seguenti dettagliati particolari: La mattina dell'11 corrente il tenente

Livraghi venne visitato in casa del cognato Premoli, presso la sorella, in corso Magenta 56 — dal capitano dei carabinieri conte Ferrero.

Parve una visita fra vecchi commilitoni. Il Livraghi accolse il capitano, che era stato suo compagno di grado, con lieta espansione; parlarono di un po' di tutto, e il Ferrero portò abilmente il discorso sul colonnello, che avrebbe ben gradito dal reduce d'Africa una visita, che d'altronde di era dovere.

Il Livraghi accettò subito l'invito e mentre il capitano stando nel salottino col Premoli curiosava intorno ad alcune armi africaue portate dal Livraghi, questi, per vestirsi, giacchè trovavasi confidenzialmente in pantofole, passò nella sua camera, lontana dal salottino e adiacente al breve corridoio che adduce all'uscio d'ingresso dell'abitazione; e di là, se avesse voluto, avrebbe potuto effottnare facilmente una fuga.

Vestitosi in borghese, il Livraghi tornò nel salotto e usci insieme al capitano; andarono alla caserma legionale conversando allegramente, visitarono la scuderia essendo il Livraghi appassionatissmo di cavalli, poi recaronsi nell'ufficio del tenente colonnello cav. Grondona, il colonnello Petrino essendo in licenza.

Il cav. Grondona dopo un breve esordio, presente anche il capitano Bacchi, dichiarò al tenente Livraghi che doveva trattenerlo in arresto come da mandato di cattura, contro di lui spiccato dal tribunale fiscale di Massaua.

Fu un colpo di fulmine pel Livraghi. Impalidi, volse un'occhiata di rimprovero all'amico capitano Ferrero che aveva dovuto compiere nel modo che abbia detto la delicata e dolorosa missione, a sedette sul divano con la testa fra le mani, come intontito. Poi usci a dire che non sapeva spiegarsi tale provvedimento, e allorchè gli si disse che lo s'imputava di callunnie che riferivansi al processo di Mussa - elAkkad protestò di esser vittima di una qualche infame macchinazione, di aver bisogno di un avvocato.

Si riuscì a calmarlo: allora egli disse ai presenti che avendo una sorella gravemente annualata, avrebbe voluto evitare una scossa violenta a lei ed alla madre, andando personalmente a salutarle.

case di commercio ed agenti nei porti estremi per i quali le nostre piazze marittime, tra le quali principalmente appunto Genova e Venezia, devono servire di transito.

In una parola non bastano i porti, ma ci vogliono gli uomini educati ed associati alla nuova operosità, a quella utile operosità che sia conforme alle nuove condizioni nelle quali si esercita il traffico mondiale.

B' Venezia preparata a questo, almeno quanto Genova I Ha dessa un naviglio e marinai suoi proprii? Ha tra i suoi figli, molti negozianti in Levante e nell'Europa centrale? Ha in sè stessa delle industrie pari a quello del Piemonte e della Lombardia, e tantosto colla ferrovia del Gottardo, della Svizzera? Mette dessa i suoi ragazzetti ai sei anni in qualità di mozzi sui navigli fabbricati a centinaja nei proprii cantieri per la navigazione di lungo corso a vela ed a vapore? Ha emigranti che tengano viva la navigazione stessa e l'industria paesana e lo scambio dei prodotti coi paesi lontani?

Voi avete già risposto negativamente a queste domande. Ma non si tratta di ciò: si tratta di vedere se in qualche misura Venezia non possa avere altrettanto.

(Continua).

Diede la sua parola d'onore di soldato, che si sarebbe nuovamente costituito.

Il capitano Bacchi, disse:

- Se il tenente colonnello Grondona Li consente, ti accompagnerò io stesso in vettura.

Il tenente colonnello consentì.

Il Bacchi ed il Livraghi salirono in un. brougham e si fecero portare sul corso Magenta, n. 56, dove ab.ta la sorella del Livraghi.

Il Bacchi per un riguardo verso un collega, cha aveva data la sua parola d'onore di non fuggire, lasciò che il Livraghi salisse solo.

Il Livraghi, entrato, chiamò da parte il Premoli, suo cognato, e concitatamente, a monosillabi gli disse che stava per cader vittima di un infernale tranello, che lo volevano rovinare, che aveva bisogno di andarsi a difendere a Roma, a magari anche a Massaua. Entrò per un momento nella sua camera forse per rifornirsi di denaro, baciò commosso la mamma tutta in lagrime, poi si precipitò per le scale. Raggiunse il capitano Bacchi e gli disse che lo stato della sorella si era notevolmente aggravato, tanto che la madre si era recata ad avvertire il cognato allo stabilimento Sonzogno. In pari tempo pregava il Bacchi che lo volesse accompagnare anche là.

Sulle prime il Bacchi riffutò, ma alle insistenti preghiere dell'altro fini per cedere. Il fatto dell'essere il Livraghi, dopo la visita alla sorella, ritornato, lo confortava a concedergli il chiesto fa-

Si giunse così allo stabilimento Sonzogno anche qui il Bacchi lasciò che il Livraghi andasse solo. Ma questa volta non ritornò più. Egli conosce lo stabilimento Sonzogno per esservi stato altre voite a parlare col cognato Premoli, anche prima di andare in Africa; sapeva che lo stabilimento ha un'altra entrata che dà sulla via Passerella; da quella parte usci, nè fu più visto.

Il capitano Bacchi sperò sino a sera che il Livraghi si costituisse dopo essersi preso tempo per consigliarsi con un avvocato. Invano.

Il Bacchi venne la sera istessa messo agli arresti di rigore; e a norma dell'art. 21 del Codice penale incorrerà nella pena della detenzione da sei mesi a quattro anni.

Dopo la pubblicazione della lettera del Livraghi, diretta alla Lombardia, un nostro reporter si recò ieri (28) alla caserma dei carabinieri in via Moscova e chiese di parlare coi colonnello Grondona; ma inutilmente, perchè trovasi agli arresti di rigore.

Intanto dal loca e Tribunale militare è stata iniziata un'istruttoria per determinare la responsabilità del colonnello Grondona e del capitano Bacchi nella fuga del Livraghi. Sappiamo che ieri fu esaminato il signor Premoli che attestò non aver avuta nessuna parte nella decisione del cognato.

Del Livraghi non si ha nessuna no-

L'Arena di Verona ha ricevuto ieri da Milano il seguente telegramma;

« In questo momento mi si riferisce e vi trasmetto con riserva, che il tenente Livraghi si è suicidato in questa

#### La morte del direttore generale della polizia del Regno.

Roma 29. Il comm. Luigi Berti direttore generale della pubblica sicurezza era andato pochi giorni fa presso la sua famiglia a Modena. Iersera, tornò a Roma, ed appena arrivato si senti male allo stomaco. Però il piccolo disturbo gli scomparve durante la notte. Stamane alle 9 e mezzo stava prendendo il casse da Aragno insieme al commendator Silvagni, gia prefetto di Treviso.

D'un tratto senti nuovamente un forte dolore allo stomaco, così si fece condurre da Silvagni nella vicina farmacia dove gli fu dato inutilmente un cordiale. Chiamato subito il dott. Scellingo che si trovava nelle vicinanze, questi avverti che le pulsazioni del cuore e dei polsi si facevano p'à lente.

Il Berti fu accompagnato a casa dove spirò alle 12.20 in seguito al attacco di paralisi cardiaca.

I funerali ayranno luogo venerdi o sabato. Luigi Berti aveva 63 anni : lascia moglie e due figli, dei quali uno è tenente dei carabinieri, l'altro avvocato,

#### DI QUA E DI LA

Assassinio di due carabinieri.

Si ha da S. Severo (Foggia) 28: In contrada Ornello, nel comune di San Giovanni Rotondo, si rinvennero stamane assassinati a colpi di scure i carabinieri Farnera Luigi e Desiderio Belisario,

Pare che i carabinieri siano stati uccisi da caprai. Furono arrestati tre caprai, supposti autori del misfatto.

#### Mille persone uccise.

A Canton (Cinc) è saltota in aria la polveriera del governo. Duecento cas. sono rimaste distrutte, e mille persone sono morte.

#### Le lettere minatorie ai banch'eri berlinesi.

Ecco il testo della strana lettera mi. natoria ricevuta da moltissimi banchier: ed agenti di cambio di Berlino:

« Se tra qualche giorno i corsi della azioni di miniere, delle banche e del rublo non rialzano del 25 per cento e non mettono in fuga i ribassisti, un gran numero di speculatori, che nel crac della scorsa primavera hanno perduto una parte della loro sostanza e che saranno completamente rovinati nella liquidazione di ottobre, hanno risoluto di uccidere voi e i vostri soci che esercitate una influenza decisiva sui corsi del mercato finanziario. Quando meno ci penserete sarete colpito com-Jack lo sventratore colpisce le vittime. Il Comitato esecutivo. >

Questo lettere sono state spedite da Francoforte sul Meno.

#### CRONACA

Urbana e Provinciale

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE Stazione di Udine - R. Istituto Tronco

| Authorization of the state of the state of | ·        |        |          |                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------|--|--|--|--|
| 29 ottobre 1890                            | ore 9 a. | ore3p. | ore 9 p. | ore 9 s.<br>30 ot: |  |  |  |  |
| Barom, ridott.                             |          |        |          |                    |  |  |  |  |
| n 10º alto met.                            |          |        |          |                    |  |  |  |  |
| 116.10 sul livello                         |          |        |          |                    |  |  |  |  |
| del mare mill.                             | *52.1    | 52.0   | 751.8    | 751.1              |  |  |  |  |
| Umidità rela-                              |          |        |          |                    |  |  |  |  |
| tiva                                       | 47       | 43     | ξO       | 46                 |  |  |  |  |
| Stato del cielo                            | misto    | misto  | misto    | misto              |  |  |  |  |
| Acqua cad                                  | 2.6      | _      | -        |                    |  |  |  |  |
| Vonto direz.                               | NE       | NE     | NE       | NE                 |  |  |  |  |
| vonto (vel. k.                             | 3        | 5      | 4        | 3                  |  |  |  |  |
| Term, cent                                 | 8.3      | 9.6    | 7.7      | 8.3                |  |  |  |  |
| Temperatura (massima 9.7                   |          |        |          |                    |  |  |  |  |

Temperatura minima all'aperto 2.2

Telegramma meteorico. Dall'ufficio centrale di Roma. Ricevuto alle ore 3 pom. del 29 ottobre:

Tempo probabile: Venti freschi settentrionali, cielo nuvoloso con pioggia al Sud, temperatura in diminuizione, mare meno agitato.

Dall'Ossarvatorio Meteorico di Udine

SUA ECCELLENZA LUIGI MICELI Ministro di Agrie, e Commer.

#### DOMENICO GALATI candidato nel lo Collegio di Udine

Roma, 28 ottobre 1:90

Ministero di Agricolt, e Commercio IL MINISTRO

Mio caro Galati,

Non mancai, per far piacere a voi ed anche all'amico Valussi, che, come mi dite, s'interessa della cosa, di raccomandare al Ministro dei Lavori pubblici il miglioramento del porto di Lignano.

Con auguri e con stima mi confermo

> Vostro dev.mo LUIGI MICELI.

Società fra Impiegati civili. Da parecchi giorni corre voce fra noi di una Associazione fra gli Impiegati civili che si tratterebbe di fondare, ad esempio di altre Città.

Lo scopo, come abbiamo potuto arguire da una circolare che si sta diramando, sarebbe quella del ritrovo serale; sappiamo però da qualche informazione avuta, che in caso di buens riuscita, verrebbe formulato il progetto di istituire anche una Banca Cooperativa o Cassa prestiti, ed altro a vantaggio dei soci.

Sembra che le adesioni sieno già in buon numero e quindi che la cosa possa avere probabilità di esito felice.

Noi non possiamo certamente che applaudice ad una simile idea, poichè la classe degli Impiegati, classe colta el rispettabile e che anche nella nostra Città offre un considerevole contingente, potrà così, oltrechè formare una Società seria e duratura, procacciarsi del

veri vantaggi materiali e morali. Spetta ora ai sigg. Impiegati delle varie amministrazioni di rispondere all'appello, affinchè lo scopo sia felicemente raggiunto.

lo figlie Le co di milita Udine, 'Italia, lare, sia auni, ne 2. Pt di soffe

Depu

A tut

è aperto

tuito (di

nell' Isti

di aver-3. Pt per giu di fami tricola, per cui litare F Nel

dello S rente r a) L oo di b ricevut od in o trate p quella dre;

altrime lunque preferi della n c) L ancora a quale

della r

e) L f) Fparten ed il d l'eserci L'all desto ( golame viso B della propos Provin

debitar sentate ciale bre p.

II De

Le i

S00 Perver doman avere Coi dalizio aiuto, per cu

conc ti

di invi

di tan

loro m causa L'Usta, ne dalle '

Cir E' que del qu Giovan nal, L France

in adu nella s Corte L'or 1. E gramm 2. A

4. S nicazio Una toscrizi del 184 dare s

3. N

abbiam lire 2, raccolt Race tutti i

Gli Greci si vann

dirigers appalta Per ! sigliano località

la merc alle con Deputazione Provinciale di Udine.

siano stati

visfatto.

i in aria la

cento cas

ille persone

letter i m:

ni bancher:

corsi della

che a del

per cento e

assisti, un

, che nel

hanno per-

te rovinati

, hanno ri-

vostri soci

decisiva soi

o. Quando

olpito com

le vittim-

spedite da

ncial

Gaillia.

do Tecare

re 9 p. lore 9 a

**51.8** | 7511

alsto | misto

rico. Dal-

evuto alle

res**ch**i set-

on pioggie

minuizione,

**u di Ud**ins

dramer.

i Udine

LATI

ottobre i W

piacere a

Valussi,

interessa

ndare al

abblici il

o di Li-

tima mi

dev.mo

MICELI.

ti civili.

ce fra noi

Impiegati

ondare, ad

potuto ar-

si sta di-

ritrovo se-

lche infor-

na Banca

i, ed altro

eno giả in

cosa possa

ite che ap-

poiché la

se colta e

ella nostra

ontingente.

s una So-

acciarsi dei

egati delle

odere al-

sia felice-

orali.

ice.

di buona

NE

sostanza e

se.

iesi.

ino :

rrestati tre

Apviso di concorso.

A tutto il giorno 20 novembre p. v. à aperto il concorso ad un posto gratuito (dipendente dal Legato Cernazai) nell'Istituto Nazionale di Torin per lo figlie dei militari italiani.

Le concorrenti devono essere figlie di militari della città o provincia di Udine, che abbiano combattuto per l'Italia, sia nelle file dell'esercito regolare, sia nei corpi volontari, e devono: 1. Avere l'età non minore di otto

anni, ne maggiore di dodici; 2. Presentare un certificato medico di sofferto vaiuolo o di vaccinazione, e

di avere una costituzione sana; 3. Presentare i documenti autentici per giustificare la figliazione e lo stato di famiglia in un coll'estratto di matricola, o con altro certificato autentico per cui sia comprovato il servizio militare prestato dal padre.

Nel conferire il detto posto a senso dello Statuto, sarà prescelta la concorrente nell'ordine seguente:

a) La figlia di chi è morto sul camoo di battaglia od in seguito a ferite ricevute per causa di servizio militare, od in conseguenza di malattie incontrate per tale mtivo, e preferibilmente quella che fosse orfana anche della ma-

bi La figlia del mutilato o ferito, od altrimenti incapace di applicarsi a qualunque utile professione o mestiere, e preferibilmente quella che fosse priva della madre;

c) La figlia del mutilato o ferito aucora capace di dedicare l'opera sua, a qualche prestazione;

d) L'orfana di padre e di madre, o della madre soltanto;

e) L'orfana di padre;

f) Finalmente quell'altra che non appartenga alle sovraindicate categorie, ed il di cui padre ha fatto parte dell'esercito regolare o dei corpi volontari. L'allieva dev'essere munita del modesto corredo stabilito da speciale regolamento.

Il posto contemplato dal presente avviso sarà conferito dal signor Ministro della Pubblica Istruzione, in base a proposta che verrà fatta dal Consiglio Provinciale di Udine,

Le istanze in carta bollata da L. 1.20. debitamente documentate, saranno presentate a questa Deputazione Provinciale non più tardi del 20 novembre p. v'

Udine 27 ottobre 1840.

p. li Presidente G. GROPPLERO

li Segr-tario Il Deputato G. di Caporiacco Biasutti

Società Veterani e Reduci. Pervengono a questa Società continue domande di soci vecchi e poveri per avere vestiti da ripararsi dal freddo.

Coi mezzi limitatissimi che ha, il Sodalizio procura di prestare il doveroso aiuto, ma le richieste sono parecchie per cui lo scrivente fa caldo appello ai concittadini che avessero vesti usate. di inviarle all'ufficio sociale in soccorso di tanti poveri vecchi che negli anui loro migliori esposero la vita per la causa nazionale.

L'Ufficio sociale, sito in via della Posta, nel locale ex Filippini, è aperto dalle 7 alle 8 e mezzo ogni sera.

> II Presidente GIUSTO MURATTI

Circolo politico democratico. E' questo il titolo di un nuovo circolo del quale sono promotori i signori: Giovanni Italico Jacob, Demetrio Canal, Luigi Del Negro, Pietro Missio e Francesco Mauro.

Il Circolo è convocato questa sera in adunanza privata alle ore 8 pom. nella sala del Circolo operaio udinese, Corte Giacomelli, N. 2.

L'ordine del giorno à il seguente : 1. Esposizione e discussione del pro-

gramma Sociale.

2. Adesione al Circolo. 3. Nomina del Comitato provvisorio.

4. Sulle elezioni politiche - comunicazioni e deliberazioni,

Una piecola carità. Per la sottoscrizione iniziata a prò d'un veterano del 1848-19, affinché questi possa man dare suo figlio alla Scuola Tecnica, abbiamo ricevuto dal signor S. B. T. lire 2, che aggiunte alle lire 7 già raccolte formano lire 9.

Raccomandiamo la sottoscrizione a tutti I benevoli; ma bisogna far presto.

Gli operai non vadano in Grecia. Da persona di questa città si vanno reclutando operai braccianti da dirigersi al Pireo nei lavori di sterro appaltati dal Governo greco.

Per le assunte informazioni, si sconsigliano gli operai di recarsi in detta località essendo risultato troppo bassa la mercede loro offerta, in relazione alle condizioni locali.

La guargione della tabercolosi. Gli esperimenti del dostor Koch (il noto scopritere del bacillo della tuhercolos, e di quello del colera) per la guarigi-ne della tubercolosi umana, sarebbero riuggiti. Il rimadio consisterebbe in una specie di liufa da lui preparata, che impedirebbe l'ulteriere sviluppo dei bacilli e gurantirebbe l'organisco da nuove infezion. Il dott. Koch alla fine dell'anno esporrà il suo metodo alla Società di Medicina.

I giorni critici di Faik. -- E' comparso il nuovo calendario per il 1891 di questo meteorologo tedesco, che pretende leggere nell'avvenire e indovinare il tempo che farà, basandosi sulle posizioni reciproche del sole, della terra, della luna. Per questo resto di anno i giorni critici, in cui saremo condannati a subire le stravaganze atmosferiche, le lotte violenti fra gli elementi, sarebbero il 28 ottobre, che vuol dire ierlaltro, e che il dott. Falk abbia colto il segno, ce ne siamo accorti : il 12 novembre e 12 dicembre segnalati come giorni critici di secondo ordine; il 26 novembre a 26 dicembre giorni critici di terzo ordine.

Conferenze sull'igiene. - Le « Conferenze sull'igiene applicata alla scuola ed alla casa tenute in Udine nel mese di settembre dal dott. Giulio De Santi, incaricato dal Ministero dell'istruzione pubblica » sono state or ora pubblicate. Si vendono a centesimi 50 presso la tipografia di G. B. Doretti.

L'autopsia del cadavere dell'infelice Domenico Raiser, verrà fatta questa mattina.

Incendio di un bosco. Il 23 corrente nella località detta Cornut, nel territorio del comune di Forni di Sopra, sviluppossi un incendio che si estese per una superficie di circa 10 ettari quadrati.

Accorsero sul luogo il direttore dei lavori del bacino del Mauria, con tutti i suoi operai, guardie forestali e campestri, e molti terrazzani, i quali dopo due giorni e due notti di faticoso lavoro, riuscirono a domare le fiamme devastatrici.

Non si conosce ancora l'ammontare del danno. L'incendio ritiensi doloso.

Arresto. Dagli agenti di P.S. venne la scorsa notte arrestato Florit Pietro di Domenico, suonatore di violino, dovendo scontare 2 giorni di arresto inflittogli dal Pretore del I Mandamento, per ubbriachezza.

Una bigotta truffatrice. Quella Bruzzi Angela, da noi segnalata nella cronaca del 21 corr., è altresi ricercata, sotto il nome di Benelli Angela, per truffe commesse a Treviso in compagnia di altra donna, vestita da monaca.

A Treviso la Bruzzi si qualificò sotto direttrice del Guardaroba del Vaticano, dicendo di avere la missione di visitare le chiese povere.

Rimedio a buon prezzo. Pei sofferenti alle stomaco raccomandiamo l'uso delle genuine Polveri Seidlitz di Moll, le quali n tenue prezzo ottengono i più du evoli risultati di guarigione.

Prezzo d'una scatola enggellata un florino v. s. Si vende in Udine alle farmacie di Aug lo Pabria, Hiacomo Comessatti, Giuroppe Girolami : Francesco Comelli.

erte. ecc.

Teatro Nazionale. La marionet-

tistica Compagnia Reccardini questa sera darà: « Arlechino e Facanapa ladri dome-

stici » Con duo balli nuovi. Programma musicale che la

Banda Cittadina eseguirà oggi 30 corr. alle 6.30 sotto la Loggia Municipale. I. Marcia N. N.

2. Sinfonia «Emma d'Antio-

Mercadante 3. Valzer « Le orfanelle » Arnhold 4. Centone «Donna Juanita» Suppè

5. Finale «Lucia di Lammer-Donizetti moor » 6. Polka N. N.

LIBRI E GIORNALI

Pubblicazioni. Annunciamo le importanti pubblicazioni scientifiche e tecniche dell'editore Ulrico Hoepli, di Milano:

Nella « Serie degli studii giuridici o politici » sono usciti il III volume del Codice ferroviario del Gasca: tratta ampiamente del Diritto internazionale ed ha un utile repertorio e massimario: (L. 9). — Le forme naturali dell'economia sociale del Cossa (L. 2) - e il II volume (che tratta del « Diritto Commerciale) delle istitusioni di diritto positivo pel Triaca-Vivante (L. 3,50). Quest'opera, destinata alle Scuole, esce nella sua sesta edizione, completamente rifatta: presto uscirà il I vol. che riflette il « Diritto Civile, n

Por la a hible teen teenic a è uscito il II volume della Meccanica industrial : del Garuffa : si occupa esclus vamente delle « Mucchine motori ed operatrici; \* ha 400 incisioni. Come il I vol., così anche questo, speriame, sarà accolto con plauso dagle ingegneri, industriali e moccanici, dai costruttori, dalle Amministrazioni ferroviccie, ecc., specialmente per la charezza dell'esposizione scientifica e per i criteri pratici con cui fu svolta la materia (L. 9).

Lo stesso Hoepli è pure editore del Giornale di mineralogia, cristallografia e petrografia diretto dal prof. Sansoni, della R. Università di Pavia; il terzo fascicolo, ora uscito, ha 4 tavole litogra fiche e 11 incisioni nel testo.

La « Cronaca » anziché oggi, uscirà sabbato.

#### Telegrammi

Gli ifallani a New Orleans

New Orleans, 28. — 'L' istruzione contro gli italiani accusati di complicità per l'assassinio del capo della polizia fu aggiornata indefinitamente. Gli accusati furono rinviati in prigione.

#### Nautragio

Catania, 29. E' naufragato presso la costa di Capo Ferro il bastimento Guerriero iscritto presso il dipartimento di Catania. Perirono il comandante Tudisco e 9 persone di equipaggio. Trovossi già un cadavere e gli avanzi del bastimento naufragato.

#### La fine dui processo pei fatti di Conselice

Ravenna 29. E' terminato oggi il processo pei fatti di Conselice. Sei degii imputati furono condannati a 10 mesi di reclusione, uno a 5 ed uno fu assolto. I difensori, avvocati Vendemini, Argenti e Balducci ecc. avevano sostenuto la forza irresistibile in favore degli imputati, accusando i funzionari di aver ecceduto nella repressione.

#### Tumulti a Gand

Gand, 28. — Avvenne un grande conflitto ieri a Ganhbrugge fra quindici gendarmi che volevano arrestare un disertore e una folla valutata a 1500 persone. I gendarmi dovettero sparare; tre borghesi rimasero feriti, uno gravissimamente. Parecchi agenti di polizia e gendarmi rimasero leggermente feriu.

#### Due vittime delle fiamme

Cuneo 29. La contadina settantenne Masante Caterina, attraversava oggi la via tenendo un braciere acceso quando alcune scintille le appiccavano il fuoco alle vesti. In un momento fu tutta in una vampa. Si rotolò a terra per spegnere le fiamme, ma a nulla valse. Per le ustioni riportate morì poco dopo.

In Cherasco la giovinetta Torta Caterina aveva acceso una fiammata di sarmenti in aperta campagna. Mentre essa trastullavasi attorno alle fiamme, fu investita dal fuoco, e l'infelice ri portò tal:, scottature da doverne morire.

#### Inglesi e mahdisti

Londra 29. Il Daily Chronicle ha da Cairo: Le truppe egiziane di Suakim stanno per attaccare Osman Digma, La tribu di Djallins battè Boggaras presso Fashoda. I Djallins sarebbero disposti a cooperare alla sconfitta dei mahdisti.

#### DISPACCI DI BORSA

VENEZIA 29 ottobre

R. I. I gennaio 93.13 | Londra 3 m. a v. 25.13 | Inglio 95.30 | Francese 3 m. 100.85 Valute

Banconota Austriacha da 221 518 a ROMA 29 ottobre Ren. It. 5 010 c. - 95 35 | Ren. It. per fine 95.77

FIRENZE 29 ottobre Credito Mob. 589.50 | A. F. M.

Rendita Ital. 95.43 [-- ]

Particolari VIENNA 29 ottobre

Rendita Austriaca (carta) Idem (arg.) IdemLondra 114.60 MILANO 29 ottobre Kendita Italiana 95.07 Serali 98.10 Napoleoni d'oro 20.13

PARIGI 29 ottobre Chinsura Rendita Italiana 93.37 Marchi 124,80

OTTAVIO QUARGNOLO, gerente responsabile.

#### PANNA, STORTI E CREMA

Il sottoscritto fa noto alla sua rispettabile clientela che col 1º novembre principierà la vendita della tanto rinomata Panna, Storti e Crema continuando tutta la stagione no chè si troverà fornito di scelti Vini e Cibarie, Sperando di essere onorato da numeroso concorso antecipa i suoi ringraziamenti.

> MALISANI VALENTINO Ai Due Mori. Via Cayour

#### Farina alimentare pei bambini.

Le bravi madri di famiglia sono avvisate che presso la premiata Pasticcieria dei Fratelli Dorta e C. in Via Mercatevecchio, trovasi la tanto rinomata farina alimentare pei bambini (Kinder Nährmehl).

Questa farina che in germania è universalmente adottata per la nutrizione dell'infanzia, si compone di ottime sostanze nutrienti, come ne fa fede l'attestato rilasciato ai sigg. Fratelli Dorta v C. dal Cav. Nallino, Direttore della Stazione sperimentale, al quale fu sottoposta per l'esame.

Il chiarissimo dott. D'Agostini, medico specialista per i bambini, la fece adottare alla propria clientela con ottimi risultati. Si vende in scatole da L. 2.50.

Presso la stessa Pasticcieria trovansi pure gli squisiti biscotti, uso inglese, della Ditta A. Donati di Roma.

VIA CAVOUR - UDINE al servizio di Sua Maestà il Re

#### Fabbrica Privilegiata e Premiata Cappelli

Presso il signor Fanna Antonio trovasi, per la prossima stagione, un ricchissimo assortimento di cappelli da uomo, della rinemata fabbrica Rosè, nonchè della fabbrica Boscalino.

Unico depositario in Udine della celebre Casa Jonson e C. di Londra.

Grandioso assortimento di cappelli flessibili di propria fabbricazione. Tiene pure uno svariato e ricco assortimento di cappelli di feltro per signora e sisignorina, delle più rinomate tabbriche estere e nazionali. Prezzi modicissimi -Riduce feltri secondo i costumi più sva-

#### CONTRO I TOPI E LE TALPE

Presso l'ufficio annuazi del Giornale di Udine, trovasi vendibile al prezzo di lire una il

#### TORD - TRIPE

l'infallibile distruttore dei topi, delle talpe e dei sorci di campo. Il tord-tripe à il solo prodotto che sia stato riconosciuto innocuo per gli animali domestici, non contieue infatti ne arsenico, nè stricnina, nè noce tomica nè fosforo nè emetico.

Lezioni nelle lingue tedesca e inglese si danno a modiche con-

dizioni.

Rivolgersi alla redazione del nostro Giornale.

# GLICERINA

rettificata e profumata.

Per sanare le screpolature della pelle e preservarla da qualsiasi malattia cutanea; conserva fresca la carnagione dando alla medesima finezza e trasparenza.

#### Il flacon L. 2.-

Trovasi vendibile nell'Ufficio del Giornale di Udine.

#### Per le scarpe! NUBIAN

La migliore vernice del mondo per gli stivali, tanto di pelle di vitello, quanto di capretto sagrin nonchè quelle

dorée per le scarpette delle signore. Conserva la pelle, la preserva dalla umidità; la rende lucida come uno specchio; non insudicia le sottane ed i

calzoni. Si vende a Lire 1,50 presso l'Ufficio Annunzi del « Giornale di Udine ».

#### PER ATTACCARE

qualsivoglia oggette rotto, sia di porcellana, cristallo, terra cotta, marmo, osso, o di qualunque altra natura, fate uso della Pantocolla Indiana, che è un recentissimo ritrovato chimico.

Si vende presso l'Ufficio annunzi del Giornale di Udine al prezzo di L. 1.

## Presso il Premiato Laboratorio

#### CALLICARIS GIUSEPPE Via Palladio

trovasi un copioso assortimento di Parafulmini, tanto a raggio come a punta dritta, muniti d'asta di ferro vuoto con conduttore di filo elettrolitico, di sua assoluta fabbricazione.

Prezzi moderatissimi,

#### AVVISO

Il sottoscritto avvisa di aver ricevuto un completo assortimento delle ultime

#### novità MACCHINE DA CUCIRE Assume riparazioni e cambi

aghi ed accessori Prezzi limitatissimi.

Deposito: Lampade a petrolio, macchine di ricambio, tubi e lucignoli,

Rappresentanza: Concimi artificiali e della premiata fabbrica lavorazione del legno.

GIUSEPPE BALDAN Piazza del Duomo, Udine.

#### MANUALE

#### CACCIATIORE

ossia Raccolta di regole e precetti diversi relativi alle armi ed ai cani da caccia; tiro secondo le varie specie di uccellame a selvaggiume; polvere a pr. porzione della carica.

Milano 4. edizione. Un elegante volume, con vignetta. di pagine 160 per

una sola lira. Trovasi vendibile all' Ufficio Annunzi del • Giornale di Udine •.

#### PER FARE LA BIRRA

Colla polvere per la birra si fabbrica colla massima facilità una eccellente ed economica birra ad uso di famiglia, il cui costo non è che di soli cent. 12 al litro, non occorrendo aggiungervi alla polvere che grammi 500 di zuccaro d' Indi (detto biondo). — Dose per 25 litri l.re 2.50.

Si vende presso l'Ufficio Annunzi del Giornale di Uline.

#### MEN IJALIE DELL'UCCELLATORE

ossia raccolta di regole, precetti e segreti sulla caccia agli uccelli colle reti, col vischio, coi lacci, col brai, coi trabocchetti ecc.

Nuova edizione con moltissime figure nitercalate nel testo di 160 pagine.

Troyasi vendibile all'ufficio annunci. del « Giornale di Udine. »

### Polvere pel Fernet

Con questa polvere ognuno può prepararsi un buon Fernet uso Branca di gusto gradito e di poco costo. La sontola, colla dose per sei litri, costa sole

Unico deposito in Udine presso l'ufficio annunzi del Giornale di Udine.

#### PER LE SIGNORE

Polvere depilatoria del Serraglie.

Questo mirabile prodotto toglie e fa cadere in pochi minuti la peluria e i peli da tutte le parti del viso e del corpo, senza recare danno alla pelle, o produrre la più piccola irritazione. Come per incanto vedesi la pelle rasa e pulita meglio che col più perfetto rasoio. Quando l'operazione si ripete poche volte di seguito i peli finiscono col non nascere più.

Ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

Un vaso con istruzione L. S.

Si vende in Udine unicamente presso:

## Vino Moscato

Berg-op-soom. Con questa composizione si preparano 100 litri di vino bianco imitante il vero vino moscato; imbottigliato spuma e zampilla come il vero vino Champagne; il costo di una bottiglia di questo vino a minore di dieci centesimi.

Si vende all'Ufficio Annunzi del Giornale di Udine.

#### Stabilimento bacologico sociale Marsure — Anno XII

Recapito in Udine presso G. Manzini Via Cussignacco 2 e G. B. Madrassi Via Gemona 34.

Produzione seme bachi cellulare a bozzolo: giallo classico, giallo rustico, bianco e verde e relativi incroci. Oncie di grammi 30. - Per partite

grosso si tratta a rendita. La nostra produzione pel 1890 sarà quasi esclusivamente di sole razze robuste, il cui bozzole, già conosciuto, soddisfera le esigenze del commercio, anche nel caso desiderabile di un pieno e generale raccolto.

#### ORARIO DELLA FERROVIA

ore 1.45 ant.

| da TÜI                                                                  | DINE a VE   | NEZIA e                                                | viceveras    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| PARTENZE                                                                |             | PARTENZE                                               |              | ARRIVI                                               |
| da Udine re 1.45 ant.  * 4.40  * 11.14  * diretto  * 1.20 pom. oznaibus | ▶ 2.05 pom. | da Venezia  ore 4.55 ant.  5.15 >  10.50 >  2.15 pour. | omnibus<br>• | a Udine ore 7.40 ant. > 10.05 > > 3.05 pom. > 5.06 > |

diretto > 10.56 > | > 10.10 > misto | > 2.20 ant.

Ore 5.30 aut. o 6.25 pom, congiunzione a Casarsa per Sau Vito al Tagliamento-Portogruaro.

Ore 9.30 ant., 2.14 pcm. s 10.48 pcm. congiunzione a Casarsa da Porto-gruaro e San Vifo al Tagliamento per Udine.

| d         | a UDI | VE a PON   | TEBBA 8                                                                   | vicevers | B.      |
|-----------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| de Ildina |       | a Pontahha | da Pontebba<br>ore 6.20 ant.<br>9.15 ><br>2.24 pom.<br>3 4.40 ><br>6.24 > |          | a Udine |

| * prog * 1       | Ommtone    | 1 % O120 # B           |                                                  |            |               |
|------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|
|                  | da UDI     | NE a CO                | RMONS a                                          | PRIOVOSIV  |               |
| da Udine         | Į.         | a Cormons              | da Cormons ore 12.20 ant.                        |            | a Udine       |
| ore 2:45 ant.    | misto      | ore 3.35 ant.          | ore 12.20 ant.                                   | misto      | ore 1.15 ant. |
| ≥ 7.51 >         | omnibus    | » 8.30 »               | > 10.— *<br>> 11.50 ><br>> 2.45 pem.<br>> 7.10 > | omnibus    | ▶ 10.57 ≯     |
| <b>▶ 11.10 ▶</b> | merci e v. | > 12.45 pom.           | > 11.50 >                                        |            | > 12.35 pom.  |
| 3.40 pom.        | omnibus    | <b>→</b> 4.20 <b>=</b> | > 2.45 pem.                                      | merci e v. | 3.45          |
| > 5.20 >         |            | > 6, >                 | > 7.10 >                                         | omnibus    | > 1.40 ×      |

con Macchina Brevettata sistema Fontanini UDINE - Fuori porta Pracchiuso (Planis) - UDINE con Recapito e Vendita in Via Aquileia N. 19

Il sottoscritto con questo suo trovato garantisce l'esito, fa una

|    | Notehole diminizione nei blezzi en eseguisce bloupamente durint  | ų |
|----|------------------------------------------------------------------|---|
| •  | commissione, fornendo detta Macchina migliaia di Razzi al giorno |   |
|    | Fornisce, a prezzi da convenirsi, Razzi senza guarnizione ai     | I |
| ٠, | rotecnici dilettanti.                                            |   |
|    | Fuochi d'aria                                                    |   |

| C                       | alibro | mil. | 10  | N.             | 100  | Razzi  | a  | petardo   | fulminant | е .      |     | .' ,,,  |    | 12 |
|-------------------------|--------|------|-----|----------------|------|--------|----|-----------|-----------|----------|-----|---------|----|----|
|                         | 77     | 133  | 10  | 77             | 33   | Razzi  | 8  | pioggie   | colorate, | serpente | ш,  | girelli | 23 | 15 |
| ı                       | 29 1   | "    | 13  | 27             | 23   | 22     | "  | 77        | 77        | 77       |     | 39      | 77 | 25 |
|                         | 55 °   | 9    | 16  | *              | 99   | 77     | 12 | . 17      | Ħ         | 37       |     | 39      | 17 | 35 |
|                         | 77     | **   | 20  | *              | 21   | 99     | 77 | 53        | 33        | 37       |     | 39      | 15 | 50 |
|                         | 32     | 99   | 20  | $\mathbf{R}$ a | ZZOI | ni a p | io | ggia fisc | hiante pe | r ogni   | 100 | pezzi   | 93 | 75 |
| •                       | 29     | H    | 20  |                | 77   | n r    | ar | acaduta   | per ogni  | pezzo    |     |         | 17 | 2  |
| $\mathbf{B}$            | ombe   | per  | ogi | ni s           | pac  | cata . |    |           |           |          |     |         | 79 | 2  |
| G                       | irando | le v | ola | nti            | all' | altezz | 9. | dei Raz   | zi        |          | •   |         | 27 | 3  |
| Fuochi fissi e girevoli |        |      |     |                |      |        |    |           |           |          |     |         |    |    |

| Fuochi fissi e gire                                                              | voli                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Euochi fissi e girevoli brillanti, capricci, il tut<br>nito con lancie colorate  | to guar-<br>da L. 3.— a L.10.— |
| Correntini<br>Candele Romane ad otto stelle in colori vari                       | " " 0.75 " " 1.50              |
| Bengala da bruciare sciolto come in cartoccio                                    | al Cg " " 6.—                  |
| Specialità petardi con detonazione più forte pericolo da cent. 20 - 30 - 40 ecc. | dei mortaretti, senza          |
|                                                                                  | Fontanini Giusto               |

STABILIMENTI

NEL TRENTINO aperti da Giugno a Settembre. Medaglia alle Esposizioni di Milane, Francoforte of m 1881, Trieste 1882, Nizza e Terine 1884.

Fonte minerale ferruginosa e gasosa di fama secolare. — Guarigione sicura dei dolori di stomaco, malattie di fegato, difficili digestioni, ipocondrie, palpitazioni di cuore, affezioni nervose, emorragie, clorosi, febbri periodiche ecc.

Per la cura a domicilio rivolgersi al Direttore della Fonte in Brescia C. BORGHETTI, dai signori Farmicisti e depositi annunciati

100 ANNI DI SUCCESSO

#### ELIXIR SALUTE

Liquore ricostituente tonico

DEI FRATI AGOSTI IA I DI S. PAOLO

Fu giudicato da eminenti colebrità mediche como il più salutaro fra gli Elixir od il più stomatico e piacevole fra i liquori.

L'Elixir Salute viene preferito ai diversi liquori amari che trovansi in commercio, la maggior parte dei quali contengono molti gradi d'alcool, che produce bruciori allo stomaco, crampi, ecc. -- L'Elixir Salute lo possono usare anche le persone di complessione debole a delicata, signore e bambini, esseudo questo liquore di un gusto squisitissimo e tollerato da tutti.

Lo si beve preferibilmente semplice avanti d'ogni pasto, oppure, se meglio aggrada all'acqua pura od all'acqua di seltz.

Molti sono i certificati medici che testificano l'efficacia di questo eccellente Elixie, i più recent, dei quali, ricevuti testè, sono i seguenti:

#### CERTIFICATI

Parma, 3 Ottobre 1888.

Il sottoscritto nella sua qualità di Medico-Chirurgo avendo esperimentato il liquore tonico intitolato Elixir Salute dei Frati Agostiniani di San Paolo, più volte e su un discreto numero di individui, dichiara, ad onore del vero, che lo ha ritrovato ottimo in tutti i casi di atonia dello stomaco derivanti da abuso di cibi e bevande specialmente gazzose, e come palliativo giovevole assai nelle dispepsie secondarie.

Pel suo sapore amaro gradevole non riesce disgustoso al palato più difficile, e di un grado alcoolico ben moderato non dà quel senso di bruciore, molesto a molti, che si risente bevendo altri tonici del genere di questo. In fede di che ben volentieri rilascio il presente.

Dott. F. GIORGIERI.

Verona, 21 Luglio 1888. Dichiaro di aver esperimentato il Vostro Ellair Salute dei Erati Agostiniani di S. Paolo, e di averlo trovato utile nelle forme anomiche per facilitare la digestione, promuovere l'appetito, come

pure lo trovai utile nelle febbri intermittenti, e non tralascierò mai di raccomandarlo, attesa la sua tolleranza anche a persone delicate.

Dott. BENTIVOGLIO cav. LUIGI Memb. della Comm. Sanitaria Municipale. Membro di alcune Soc. Pat. e Med. Onorario di varie Corporazioni Religiose.

Gazzola di Piacenza, 30 dicembre 1889.

Da circa tre anni che faccio uso dello Elixi Salute dei Frati Agostiniani, le dichiaro che lo trovai il più salutare di tutti i farmachi che adoperal onde guarire d'una potente infiammazione agli intestini.

Dopo m'assoggettai ad un vizio di cuore, ed anche per questa malattia non trovo altro rimedio più atto del suddetto ELIXIR a calmare alcuni dolori, e a rendermi più vigoroso e lieto.

Di questa mia ne faccia di quell'uso che crede, non essendo, di quanto esposi, che la verità. - Di Lei devotissimo

SABATI GAETANO

Prezzo della Bottiglia di mezzo litro L. 2,50

Unico Rappresentante per tutto il Regno: ANTONIO LONGEGA, S. Salvatore, 4825, VENEZIA.

Vendesi in UDINE presso l'Ufficio Annunzi del GIORNALE DI UDINE vicino ai Teatri e presso il farmacista AUGUSTO BOSERO dietro il Duomo.

### Volete la salute??? Liquore Stomatico Ricostituente

non esistano canso ma vagi , o anatomiche irresolubill. > L'ho trovato sopratutto molto utite netta ciarosa negli esaurimenti nervosi cronica postumi dalla intezione patustre, ecc.

La min telleranza da parte dello stomano, rimpetto alle altre preparazioni di Ferro-China, dà al mo chair una indi-

M. SEMMOLA Profess. di Clinica terapeutica dell'Università di Napoli - Sonatore del Regno

Si beve preferibilmente prima dei pasti ed all'ora del Wermout

Verder ust triacral Farmacist, Progilieri, Calle a Liquoristi

#### Lustro per stirare la bancheria

Impedisce che l'amido si attacchn dà un lucido perfetto alla biani cheria.

per libbra.

Si vende presso l'Ufficio Annunzi del Giornale di Utine al prezzo di

## C. BURGHART

alla Stazione Ferroviaria — UDINE — Rimpetto alla Stazione Ferroviaria

della Premiata Fabbrica

DI LUBIANA

GABBRIC

IN SIFONI GRANDI E PICCOLI

DEPOSITO

PURGATIVA UNGHERESE

HUNYADI JANOS

SAISON

Leiture in famiglia diretta dal prof. E. De Marchi u dalla signora A. Verton Gentile Un fiscicolo al mese di 64 pag. in-8 - L. 15 all'ann Usricio Panionici - MILANO, Corso Vittorio Emana 8

spesa per i lettori, si ricevono presso la nosi Amministrazione, dove si distribuiscono GRAT numeri di saggio.

Milano - FELICE BISLERI - Milano Bibita all'acqua, seltz e soda Gentleman Sec. Malitille.

preparat - lal Laboratorio chimico-Parmacentico di Milano.

La dose è di un cucchiaio da minestra per ogni libbra d'amido crudo; se l'amido è cotto, allora si accrescerà la dose fino ad un cucchiaio e mezzo

lira una al pacchetto.

Chiedete Gratis Saggi ed Abbonatevi ai più splendidi e più economici giornali di moda 750,000 copie per ogni Numero in 14 lingue 1). HOEPLI, Editore in MILANO edizione comune L. 🛏 — di fusso L. 16 all'ai B DELLA PUBBLICAZIONE MENSILE RICCAMENTE ILLUSTRATA

Gli abbonamenti, a risparmio di tempo

Udine, 1890 Tip, editrico G. B. Doretti

ASS Egge tu Domenic.

Anno

Jdine a do tutto il Per gli maggior Semestr 1210110. in numero

Le 8 sopo state per il qual appello al che l'attua i ha fatto via ed and Una Na mezzo quale all'e ssere risc ua unità, espansioni, stessa, m verso l'Ori in molte o 'ammirazi

o appun

sono dovi

vante dai e

adunque

sulla qua

procedere

asciate ar

quei paesi

la circond

dell'italia

mostran

viva, face commo per cui i curiosità. verso col formi poi con quello voco e ri La frec italiane ar del Levan cora colà lianità ; j auo**∀**i Ita anche od altri temp sa, che do

resistere s

Italia e

sumó molt

altri Leva

numero a

marittime.

chiese e

fondano de

rano pron

appartener Noi dobb VENEZIA

Le acce tanto in V Genova, cl

narsi di ni zionale che averlo l'It perchè una evegliata, r per manco commercio, vono far p più ricct qualche ma precedere lavviare V

ico maritti Invano s quale ca continuo seate spi

accia e si non sono loro sorti d giore non s